Evangile de Jésus Christ selon Saint *Marc* (1, 40-45).Un lépreux vient trouver Jésus ; il tombe à ses genoux et le supplie : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la Loi : ta guérison sera pour les gens témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui.

## Homélie faite ce matin chez les Sœurs CJ de Rome

Chères soeurs, Je nous propose de méditer ce matin sur deux points.

Premier point : cette maladie appelée la lèpre. Chaque fois que dans la Bible, il est question de la guérison des lépreux, nous ne devons jamais oublier que les Pères de l'Eglise avaient dit que tous, nous sommes des lépreux. En effet, chacun de nous souffre de la lèpre du péché. Ainsi, à la suite du lépreux de l'Evangile de ce jour, nous devons rencontrer Jésus pour lui demander de nous guérir. Le lieu ordinaire pour faire une telle demande est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation.

Second point : la prière du lépreux de l'Evangile. «Si tu le veux, tu peux me guérir !». Sa demande n'est pas de l'ordre de l'obligation.. Il sera guéri si Jésus le veut. C'est de cette façon que nous devons prier. Nous nous souvenons qu'avant son arrestation, Jésus priait ainsi : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne » (Lc 22, 42). Si nous voulons bien prier, c'est de cette manière que nous devons procéder, c'est-à-dire, demander toujours que soit faite la volonté de Dieu. Cette volonté est parfois différente de la nôtre, mais elle est ce qu'il y a de meilleur pour nous.